ASSOCIAZIONE

Trans.

a lattes.

di risul.

ti nella

i vitali.

nto dial.

Vaniento;

anto da acello. rehe at

enicaed

o la in.

volgersi)

aratrice!

Udine a domicilio o in tutto il Regno lire 16. Per gli stati esteri aggiungere le maggiori spese postali - semestre e trimestre in proporzione. Numero separato cent. 5 arretrato > 10

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

INSERZIONI

Le inserzioni di anunnzi, articoli comunicati, neeraln le. P d respreta

emmente presso l'ufnero di Amministrazione, via Savergnana n. 11. Udine. -Lettere non affrancate non si ricevono nè si restituiscono manoscritti.

L'INCARICO A FORTIS postulanti - Le sottoscrizioni

Roma 26. - Dopo aver conferito con i presidenti Canonico e Marcora, il Ra ha conferito all'on. Fortis l'incarico ufficioso di formare il nuovo Ministero.

Ora che farà l'on. Fortis? I de nocratici costituzionali, che sono tutti aspiranti a un portafogli, dicono che farà tutto ex-novo, con assoluta prevalenza della sinistra, anzi, per essere solo ministro di un Altri dicono invece che senza un forte concorso della destra l'on. Fortis non potrebbe reggere s poi dove potrebbe trovare negli altri settori un ministro dei lavori pubblici? Perchè il massimo scoglio è sempre la scelta del ministro dei lavori pubblici.

Attorno all'on Fortis, che è molto riservato e vede prochissimi, si agitano: i ministri scaduti che vogliono ad ogni costo rimanere, pur dichiarando di voler assolutamente andar via a seno Ronchetti e Luzzatti. Per il Ronchetti si fa una sottossrizione chiedendo la sua permanenza al Ministero — e dicesi che abbia firmato anche qualche radicale!

I radicali si sono molto rabboniti; sotto l'influenza del Marcora essi dichiarano, ora, di voler mantenere verso l'on. Fortis un attitudine di benevole aspettativa. E' sintomatico a questo riguardo, il linguaggio remissivo del Secolo e la ripresa dei cordialissimi rapporti dell'on. Sacchi con l'on. Fortis.

Invece pare che qualche ambizioso di destra, smaniante di arrivare, sia di malumore, perchè si vede probabilmente la strada ormai chiusa.

Se l'on. Fortis non riesce a costituire il Ministero entro due giorni, se riprende le sua abitudini di tergiversazione, va incontro ad un nuovo più clamoroso e doloroso insuccesso.

L'ultima lista più quotata del nuovo Ministero era questa: Fortis presidenza e interno; Tittoni esteri; Gianturco giustizia; Pedotti guerra; Mirabello marina; Rava agricoltura; Finocchiaro-Aprile giustizia ; Carcano Tesoro ; Maio rana finanze; Ferrarie Carlo dell'università di Padova lavori pubblici.

L'annuazio alle Camere

La Stefani comunica da Roma 25: Stamane il ministero ha rassegnato nelle mani del Re le dimissioni. Il Re si è riservato di deliberare. I ministri rimangono in carica pel disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per la tutela dell'ordine pubblico.

Il ministro Tittoni, alla seduta odierna della Camera, partecipa che il ministero ha rassegnato le dimissioni al Re che si à riservato di deliberare. Il ministero rimane in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione. Prega la Camera di aggiornarsi.

La Camera sarà convocata a domicilio. La stessa partecipazione fu fatta al Senato.

l voti delle varie opposizioni

Da un calcolo fatto sull'appello nominale, così si dividono I 160 voti di opposizione che ebbe ieri il Ministero: Voti di centro 35 - di destra 26 di sinistra 28 - -di radicali 34 - di repubblicani 17 - di socialisti 20 - To-

Il parere dell'on. Di Radini Chi non è liberale oggi?

Roma, 26. — Il corrispondente messinese del Giornale d'Italia intervistò l'on. Di Rudini reduce dell'Africa sulla soluzione della crisi. Egli deplorò che deputati di destra votassero per Fortis. Domandatogli che cusa pensasse della politica liberale del gabinetto disse:

« Ma chi non è liberale oggi ? » Interrogato sullo scopo del suo viaggio nell'Eritrea : disse che fu un semplice viaggio d'istruzione.

IL CONGRESSO Lo sgravio dei bilanci I messi estremi del raporeseniante il Comune di Udino La via di mezzo

Firenze, 26. Stamane si è adunato il Congresso dei sindaci per discutere e deliberara sull'unico tema già indicatovi.

Presiedeva il sindaco Nicolini il quale dette subito la parola al senatore Mariotti sindaco di Parma e presidente dell'Associazione dei comuni, il quale fece la storia delle vicende dell'agitazione e rilevando il miglioramento delle fluanze dello Stato, si domandò se non fosse il tempo in cui le promesse siano mantenute.

Però disse che non bisognava eccedere. Levi Civita di Padova, ricordo che al Senato è stato presentato dai senatori Nicolini, Mariotti e Municchi il progetto di legge in proposito e aggiunse di credere che si debba aiutare l'opera legislativa senza mezzi estremi, almeno per ora. Presentò un ordine in questo senso. A questi mezzi estremi invece si mostrò favorevole l'on. Giacomo Ferri rappresentante di S. Giovanni in Persiceto e di Udine.

Presa'a poco della sua opinione fu Gennari di Pavia.

Felici di Aucona dichiarò che pure facendo comprendere al governo che i comuni sono pronti a misure risolutive, non si ponga però il governo stesso in questo momento colle spalle al muro.

L'on. Comandini riassume quindi in un ordine del giorno la tendenza dirò così risolutiva. Ecco la parte sostanziale:

« Ove una legge non sgravi i bilanci comunali con effetto dal 1 gennaio '06 dalle spese di competenza dello Stato, tutti i consigli comunali aderenti alla associazione dei comuni italiani, presentino in massa le dimissioni ».

Parlo poi l'onor. Nicolini per Ferrara appoggiando l'ordine del giorno Levi Civita.

Nella seduta pomeridiana si chiarirono meglio le due tendenze: quella dei popolari per l'ordine del giorno Comandini e quella dei costituzionali appoggiati pure dai giovani liberali e dai democratici cristiani i quali propongono alcune lievi modificazioni.

Posto ai voti per appello nominale l'ordine del giorne Comandini, fu respinto con veti 224 contro 75. Venne approvato invece a grande maggioranza l'ordine del giorno Levi Civita che è cosi concepito:

« Il Congresso affermando che la liberazione dei biianci comunali dalle spese ecc. ecc. sancite da una legge, non può essere più a lungo ritardata senza offesa alle supreme ragioni di giustizia e senza venire meno ai doveri di un governo civile;

« riconoscendo che una logica ed equa ripartizione di spese fra lo Stato e i comuni risponde ai principii di autonomía municipale che è alta e ferma aspirazione dell'associazione dei comuni italiani e del congresso; appoggia nel modo più aperto e completo il disegno di legge testè presentato al Senato dagli onorevoli Mariotti, Nicolini e Municohi,

« dichiara di continuare e intensifi. care la propaganda a l'agitazione per l'invocato sgravio dei bilanci valendosi dei mezzi più efficaci e più opportuni all'uopo e riserva al prossimo congresso ordinario di Torino egni ulteriore determinazione che fosse del caso ».

LA LEGGE PER I RAGIONIERI e la relazione dell'on. Morpurgo

Roma, 26. — Si è riunita la commissione che esamina il disegno di legge sulla professione di ragioniere. Dopo accurato mame della relazione dell'on. Morpurgo e in armonia alle osservazioni dell'on. Canetta e Mira e dell'on. Teso la commissione deliberò di introdurre alcuni emendamenti nella legge e specificare le principali disposizioni del regolamento. Fucono accolti in parte i voti della Associazione dei ragionieri provetti di Firenze e si diede incarico all'onorevole Morpurgo di tenere nel massimo conto anche quelli dei ragionieri diplomati di Milano.

IL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Roma, 26. — Il Consiglio nazionale delle donne italiane presieduto dalla contessa Spalletti ha presentato una petizione al Parlamento e al Consiglio del lavoro perchò sia fatta maggior. mente rispettare la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, che siano nominati degli ispettori a della ispettrici anche onorari e perchè sia costituita una cassa di maternità.

La petizione vuole che riguardo al lavoro delle donne e dei fanciulli si tenga conto delle differenze tra il lavoro all'aria aperta e il lavoro in ambienti chiusi.

Trovò inoltre eccessivo l'orario di 8 ore pei fanciulli di 10 a di 12 anni, e di 11 pei fanciulli di 12 e 15 anni.

LE GRANDI ACCOGLIENZE fatte dai messinesi

all'imperatrice di Germania Messina, 26. — Oggi con tempo splendido è arrivato e gettò l'ancora in porto il yacht Hohenzollern con a bordo l'imperatrice Augusta di Germania e i figli principi Eitel e Oscar.

Grande folla si è riversata presso ponti di sbarco e lungo il corso Vittorio Emanuele per assistere all'arrivo dello Hohenzollern.

Un battaglione dell'83° fanteria con 12 carabinieri a cavallo aveva formato un quadrato intorno alle abarcatoio ove era stato disteso un ricco tappeto per l'eventualità che l'Imperatrice sbarcasse. L'Imperatrice coi figli Eitel ed Oscar accompagnata dal seguito si recò invece al parco a bordo della lancia imperiale alle 15.50.

L'imperatrice si dichiarò entusiasta di queste splendide contrade.

Melta folla riunitasi nei pressi della villa salutò rispettosamente l'Impera-

L'elezione politica a Brescia

Brescia, 26 - Sopra 5301 votanti 11 Bonicelli, liberale monarchico sppng. giato dai clericali, ottenne voti 2591, il democratico Orefici 1046, il socialista Treves 904, il repubblicano Comini 586; schede bianche e contestate (quasi tutte dei candidati popolari) 176. -Quindi ballo:taggio.

Alla lotta per le intransigenze da una parte e dall'altra si è dato deplorevolmente anche un carattere antisemitico.

Una cura della tubercolosi

Roma, 26. — La Tribuna pubblica che il prof. Giuseppe Levi ha ottenuto delle guarigioni complete di individui gravemente ammalati di tubercolosi.

Compiuti i suoi studi egli ha indirizzato al Re una lettera nella quale dopo di avere detto che è riuscito a guarire i tubercolosi con la cura del iodio dice che mentre si accinge a recarsi all'estero per divulgare la sua scoperta sente il dovere come cittadino italiano di darne notizia al paese in nome del Re.

A questa lettera il Re fece rispondere dal Ministro Ponzio Vaglia esprimendo il suo gradimento per la interessante comunicazione.

#### PROCESSI E PROCESSETTI

nel mondo giornalistico Leggiam : nella Provincia di Padova :

Abbiamo annunziato a suo tempo che l'amico nostro conte Ferruccio Macola, deputato al Parlamento, aveva sporto querela contro il giornale la Libertà perchè il 6 margo 1904 aveva scritto ingiustamente che la morte di Felice Cavallotti era dovuta ad un assassinio.

Ora apprendiamo che l'on. Macola ha ritirato la querela in seguito a un indennizzo di 1500 lire.

Dietro indennizzo di 200 lire, venne pure ritirata la querela che i fratelli Tentori avevano sporto contro lo stesso giornale a titolo di diffamazione.

Il prof. Augusto Murri ritirò la querela contro il Giornale di Venezia, in seguito a una dichiarazione del Direttore.

LA BANCA D'ITALIA

e il nuovo prestito russo

Roma 25. - L' Avanti! ieri sera accusava la Banca d'Italia di avere investito fondi în titoli del nuovo prestito russo. Il comm. Stringer, direttore, ha scritto in proposito all'on. Ferri, direttore dell' Avanti! una lettera pubblicata dal giornale, nella quale dice che la Banca d'Italia credette nel 1904 conveniente acquistare buoni del tesoro russo, fruttanti l'interesse del 5 per cento in oro e che non è esatto che la somma impiegata in questi buoni, meno di 7 milioni, sia sottratta alle operazioni commerciali del nostro Paese. perchè la Banca l'ha tolta non già dalle disponibilità che può impiegare all'interno, ma da quelle che impiega costantemente pei valori dell'estero.

Le confessioni dell'essassino sedicenne Verrà processato in Austria

Venezia 26. - Quel tal Otto Morser che venne arrestato in un paesello del Tirolo quale presunto autore dell'assassinio della mondana Norma Marocchi. ha pienamente confessato il suo delitto.

Disse di aver ucciso la Marocchi con due colpi di revolver alla tempia destra a scopo di furto, di aver rubato all'assassinata trenta lire e una pelliccia e d'aver asportato un ritratto dalla stanza della morta.

Subito dopo compiuto il delitto scappò da Venezia riparando in Tirolo.

Si annuncia che contro il sedicenne assassino, si sta istruendo il processo presso il tribunale di Bolzano, essendo egli responsabile di varii furti commessi in varie provincie dell'Austria ed anche di stupro.

NECROLOGIO

E' morto a Spilamberto (Modena) l'illustre astronomo Pietro Tacchini che fu il successore del padre Secchi alla direzione dell'Os. servatorio del Collegio Romano.

Asterischi e Parentesi

- L'uso della forchetta.

Da uno studio pubblicato tempo addietro negli " Atti dei Lincei n risulta che l'uso della forchetta cominciò, in Europa, verso il 1100. Chi lo crederebbe? I popoli elassici si adattavano a prendere delicatamente il cibo celle dita. Infatti, trovasi citata, per la prima volta, la forchetta nelle cronache di Pier Damiano, come cosa nuova importata a Venezia da una principessa bizantina, innovazione che, insieme con il lusso s con la mollezza della principessa, venne male accolta dai ruvidi veneziani d'allora.

Due secoli dopo, la forchetta aveva fatto ben poco cammino, e lo provano i galatei dell'epoca. Ricomparisce a Firenze nel 1630, ma l'autore dell'articolo dubita che non si tratti veramente d'una forchetta, ma d'una specie di forbici che le donne portavano appese alla cintura, dubbio questo avvalerato dal fatto che nelle epoche successive non si trova più citata la forchetta.

Nel corredo nuziale di Bianca Maria Sforza Visconti che nel 1493 andava sposa a Massimiliano I, si trova menzionata, un' infinità d'oggetti, ma nessuna forchetta in mezzo ai cucchiai ed ai coltelli. Può darsi che le citazioni manchino, perchè la forchetta non aveva preso ancora il suo posto fra le posate. La si ritrova però in un inventario fiorentino, ed in quello della credenza di papa Nicola V.

In Francia, l'uso della forchetta incoincominciò nel secolo XIV, ma si diffuse molto lentamente.

In Italia invece diviene rapidamente di uso comune, mentre in Germania il suo impero data soltanto dal secolo XVI.

In Inghilterra poi, fatto curioso, non si conosceva ancora nel 1611, ed uno scrittore di quell'epoca venuto in Italia, nella relazione del ano viaggio, nota con meraviglia l'uso generale della forchetta presso gli italiani.

Questo scrittore, il Corvate, si affrettò a difonderne l'uso presso gli italiani.

Questo scrittore, il Corvate, si affrettò a diffonderne l'uso presso i suoi connazionali, e venne perciò denominato a far-C1801 n.

Dopo quest'epoca l'uso si generalizzò dovanque.

Fra i molti aneddoti che riguardano Mark Twain trovo i seguenti:

Una sera un prestidigitatore ebbe occasione di pranzare cel celebre umorista e velle fargli nno scherzo. Ad un tratto, mentre si mangiava l' in-

salata, gli pose nel piatto un anello con brillanti, poi gli disse : - Signor Mark Twain, qualche cosa

brilla nel vostro piatto. L'umorista cercò con la forchetta e trovò tra le foglie l'anello.

- Ah! non è nulla - esclamò. - Ho l'uso di lasciar cadere qua e là di questi gioielletti. Cameriera, prendete questo anello; ve lo dono,

Il prestidigitatore ebbe un bel da fare per ricuperare il prezioso monile. Un'altra volta l'umorista fu invitato, dopo un pranzo, a fare un discorsetto, e se la cavo molto felicemente, fra l'approvazione e le risa generali. Un avvo-

cato, alzatosi per parlare, tenendo le mani in tasca come soleva, chiese ridendo ai presenti: - Non vi sembra cosa strana che un umorista di professione faccia ridere?

E Mark Twain a sua volta:

- Nun sembra a voi cosa etrana che un avvocato tenga le mani nelle proprie tasche?

- Una buona usanza.

... da non confondersi con quella che si pubblica nel Giornale di Udine, per dar conto delle buone spese compiute dalla caritá cittadina.

L'usanza vige nell'Africa centrale, in una tribù selvaggia e antropofaga: ma io la credo meritevole di esser trapiantata anche fra la gente civile, la quale mangia il prossimo suo in modo, meno materiale, ma egualmente efficace.

In quel paese, dunque, usano i comizi pubblici, dove ognuno gode la più ampia libertà di parola; ma ogni oratore, mentre parla, deve stare, su un piede solo, quando poggia l'altro piede in terra non può più gontinuare.

Non vi piace? Quanti fiumi di eloquenza... inutile si risparmierebbero anche da noi!

- Per finire.

La penultima. Storica, Un domatore presenta al pubblico un maestoso leone, di cui racconta vita e prodezze. Fra le altre narra questa:

- Questo leone è un esempio vivente di gratitudine. In Africa dove fu preso, un giorno quando era ancora libero venue curato da un sergente che gli levò una spina della zampa destra. Ebbene, il leone divorò tosto tutti gli ufficiali, per ottenere che il suo sergente fosse nominato al loro posto.

- L'ultima.

- Parrunchiere, tagliatemi i capelli - dice Stupidini sedendosi sulla poltrons.

- Favorisca darmi il suo cappello. - Ah! no - grida Stupidini. - L'ultima volta che ho deposto il cappello me lo hanno cambiato. Non voglio che mi succeda una seconda volta!

Da CIVIDALE Tentato furto alla Banca Cooperativa

- Ferimenti in rissa - Spettacolo teatrale - Raccomandazione si ciolisti

di sorivono in data 26 :

Stasera verso le ore 14, si crede il Ricevitore del Registro, vedendo che la invetriata della porta della Bança Cooperativa, sotto l'atrio della Pretura, non era ben chiusa, si avvicinò s vide che la serratura era stata manomessa senza essere però aperta. D'onde il fondato sospetto che si fosse tentato un furto con scasso, e perciò venne denunciato il fatto al carabinieri. Il maresciallo sig. de Benedetti ha già iniziato le indagini per la ricerca degli audaci furfanti, i quali non devono certamente conoscere tutte le precauzioni che si usano in simili istituti per assicurare la conservazione delle carte valori e delle monete per le quali di sono le formidabili casse forti.

Ieri sera verso le ore 8112 a Purgessimo, nell'osteria di Ceccotti Gabriele, vennero a diverbio, per questioni di interesse, certo Angelo Melvescig e i fratelli Tomat di Purgessimo.

Ne nacque una colluttazione, nella quaie Tomat Antonio riportò lesioni di roncola guaribili in oltre 10 giorni e tali da lasciargli uno sfregio permanente al viso. Ma la cosa non fini li: più tardi i fratelli Tomat in compagnia di un certo Margutti Antonio si recarono all'abitazione del Malvessig, e quivi con ogni sorta di provocazionii lo sfidarono ad uscire di casa per una nuova lotta. Ma invece di lui vennero fuori i auoi genitori, che furono malmenati con indicibile crudeltà. Il padre, un vecchio sessantenne o poco meno, riportò ferite alla testa da colpi di pietra, guaribili in oltre 15 giorni; la madre, una donna incinta, riportò pure delle escoriazioni alla pelle.

Recatosi sopra luogo il maresciallo dei carabinieri sig. de Benedetti procedette all'arresto dei rissanti feritori, dei quali il Tomat Antonio si trova all'ospitale degente in arresto, curato dal dott. Sartoge, e gli altri due il Malvescig e il Margutti Antonio, alle carceri sotto cura del dott. F. Accordini.

A mezza quaresima o poco più in là, avremo uno spettacolo di prosa e musica al nostro Ristori a beneficio di un vecchio artista concittadino. In altro numero diremo dei layori che si daranno e delle gentile persone che vi prenderanno parte.

Si raccomanda ai giovani ciclisti di usare prudenze, specialment: per la città, perchè stasera in piazza del Duomo poco mancò che una bicicletta spinta a norsa sfrenata, non investisse alcuni passanti.

Fu dayvero un miracolo se nessuno si fece male.

#### Da NIMIS Funerali solenni

Ci sorivono in data 26:

L'ingegnere Francesco Mini, del quale abbiamo annunciato la morte l'altro giorno, era un distinto professionista.

Molti Comuni devono all'opera sua indefessa e intelligente i loro miglioramenti.

Egli partecipò attivamente all'amministrazione del suo paese.

La sua morte fu sentita con vivo rammarico non solamente a Nimis, mu in tutta la Provincia, poichè l'ing. Mini contava ovunque numerose amicizie e larghe simpatizie.

Oggi alle 4 pom. ebbero luogo i funerali del compianto ingegnere che riuscirono veramente solenni per il grande concorso di persone non solamente di Nimis, ma di tutto il mandamento e anche venute da Gemona e da Udine.

Precedevano il carro funebre la banda di Nimis e la scolaresca cogli insegnanti; vi erano 8 corone, fra le quali splendidissima quella dei figli.

Seguivano il carro i numerosi parenti, il Consiglio comunale, la Società operala di cui il figlio è presidente, con bandiera, a poi una lunghissima fila di persone, fra le quali si notavano il generale Dupupet, l'ing. Leonarduzzi e tutti i periti di Tarcento, Tricesimo e dintorni e molti avvocati.

L'avv. Alceo Baldissera rappresentava il foro udinese.

Numerosissimi erano pure i portatori di ceri.

Dopo la cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale, il corteo prosegui al cimitero, ove la bara venne calata nel tumulo; tutti i presenti erano commossi.

Rinnoviamo al carissimo amico personale avv. Alberto Mini, le nostre più vive condoglianze pel grave lutto che lo ha colpito. (N. d. R.)

Da GEMONA La morte del sig. Giovanni de Carli Ci scrivono in data 26:

Inaspettata, mi giunse la triste notizia della morte immatura del nostro
concittadino sig. Giovanni De Carli
amato presidente della locale Società
Operais. Ieri, pieno di vita e salute, a
capo della stessa si portava a Tarcento
per rendere una visita a quella Società.
In viaggio fu colpito da lieve malore,
ma parendogli questo nosa passeggiera
non vi fece caso.

Arrivato però a Tarcento perdurandogli il mais fece subito ritorno a Gemona accompagnato del dott. Milani. Passò una notte tranquilla ma questa mattina un forte accesso di paralisi lo rapi ai suoi cari. Il sig. De Carli era amato da tutti quanti avevano la fortuna di conoscerlo; ottimo padre di famiglia, indefesso lavoratore, rese grandi servigi al suo paese.

La Società Operaia riunitasi oggi in consiglio deliberò di rendere onoranze solenni al naro estinto. Per i funerali, che avranno luogo martedì alle ore 9, vennero invitate tutte le Società Consorelle della Provincia.

# DALLA CARNIA PER LA FERROVIA CARNICA Lo deliberazioni dei Consigli comunali

Villa Santina, 25 — Oggi alle 14 si radunò il Consiglio per deliberare circa il sussidio di L. 1250 all'anno per 35 anni fissato a questo Comune per la costruenda ferrovia.

Erano presenti tutti i consiglieri in carica. La sala del Consiglio e le adiacenti erano affollate di pubblico composto di ogni ceto di persone.

Dopo un chiaro riassunto del Sindaco sig. Giovanni Venier, sulla importanza capitale dell'argomento che il Consiglio era chiamato a pronunciarsi e dimostrata la necessità di votare sull'ordine del giorno proposto dal Comitato per la ferrovia — uguale per tutti i Comuni della Carnia — senza dissussione a per alzata seduta venne approvato ad unanimità la quota del fissato sussidio di L. 1250 all'anno per 35 anni.

Benchè fosse attesa una tale unanime votazione, il pubblico scoppiò in un frenetico e prolungato applauso. Tutti orano commossi.

Al termine dei 20 giorni legali (per il 16 aprile) verrà indetto nuovamente il Consiglio per l'approvazione in seconda lettura.

Tolmezzo, 26. — Oggi alle 14 il Consiglio comunale si riuni in pubblica seduta sotto la presidenza del sindaco Tayoschi.

Era all'ordine del giorno l'importante argomento del concorso per la ferrovia carnica.

Il presidente espone come dalla costruzione della ferrovia resterà un po'
danneggiato il piccolo commercio, ma
che questo non può essere un buon
argomento per far preporre l'interesse
generale al privato individuale. Propone che tutti approvino la spesa di
lire 850 annue per 35 anni quale concorso del Comune di Tolmezzo, spesa
da iscriversi nel bilancio generale.

Tosoni osserva che la ferrovia apporterà una vera rigenerazione, e confida perciò che nessuno mancherà col suo voto.

De Marchi obbietta che oggi col grande svolgimento che l'idea ebbe, è oziosa ogni discussione. Tutti voteranno unanimi. Chiede venga la proposta messa senz'altro ai voti.

Indetta la votazione per alzata, tutti i presenti approvano.

Ampezzo, 25 — Oggi si è riunito questo Consiglio comunale. Erano presenti 13 consiglieri. Alla seduta assisteva numèroso pubblico.

Il più importante oggetto posto all'ordine del giorno era quello del concorso dei Comune per la costruzione della ferrovia Carnica.

Dopo ampia discussione cui parteciparono il sindaco Beorchia e i consiglieri dott. Dorigo e Burba, il concorso fu votato in lire 750 annue come era firmato nel riparto compilato giorni fa al convegno di Tolmezzo.

La deliberazione fu accolta dal pubblico con clamorosi applausi.

Socchieve, 25 — Oggi il Consiglio comunale ha votato il concorso per la ferrovia carnica in L. 1200.

## UTILIZZAZIONE DI FORZE IDRAULICHE

La Ditta Giovanni Gressani di Tolmezzo ha fatto domanda per la derivazione di litri 400 d'acqua dal Rio dei Molini, che segna il confine fra i Comuni di Arta e di Paularo.

Mediante un breve tratto di canale scoperto quest'acqua verrebbe condutta sulla falda montuosa sorgente a destra del Torrente Chiarsò.

A questo canale seguirebbe la conduttura forzata con un salto di 200 metri.

Si otterrebbe ccsì, con poca spesa, una forza idraulica di oltre mille cavalli dinamici nominali, che secondo gli intendimenti di quella Ditta, sarebbe trasformata in energia elettrica da utilizzarsi per illuminazione ed altri scopi industriali.

Autore del progetto è l'ingegnere A. Moro di Tolmezzo.

# Da PALUZZA Campo di tiro — Una gravissima disgrazia

Per le disinteressate premure dell'egregio direttore del tiro a segno sig. E. M. Del Moro, la sezione staccata del Genio militare di Udine, inviava sul luogo il rag. geometra sig. G. Fettarappa che coadiuvato dal geometra sig. Cortolezzis Giuseppe, procedette al rilievo planositimetrico della zona di terreno, sul quale devesi costruire il nuovo campo di tiro stabile.

Sperasi che l'antorità superiore non vorrà porre ulteriori indugi per l'approvazione del progetto per dar subito mano si lavori di costruzione del poligono.

Il consigiio della società di tiro a segno, riunitosi sabato, nominò a presidente il sig. Brunetti cav. Matteo, sindaco del luogo, che credesi accetterà il non lieve incarico.

Furono respinte le dimissioni da mambro dei sig. Osvaldo Barbacetto, pregandolo a non insistere sulla presentata rinuncia.

Mentre a Cleulis si festeggiava solennemente il conferimento della croce di cavaliere della Corona al sacerdote don Floreano Doroten, a breve distanza dal paese avveniva un caso dolorosissimo.

A una giovane donna, addormentatasi presso il focolare di casa, si bruciavano le vesti.

Svegliatasi all'azione delle fiamme usciva dall'abitazione posta lungo il Moscardo e fra gli urli della disperazione, quasi impazzita dal dolore, si dirigeva verso l'osteria « Al Riposo » discosta un centinaio di metri.

Alcune persone soccorsero la disgraziate, spensero le fiamme: ma la meschina era già ustionata gravemente in tutto il corpo. Accorse prontamente il medico dott. Del Moro, in uno ai sacerdoti pel paese; ma prestate le cure che il caso richiedeva, dichiarava che le scottature erano gravissime e che la donna è perciò in serio pericolo di vita.

L'infelice ha il marito all'estero ed è madre di due teneri figliuoli.

## Da AMPEZZO Furto andato a vuoto

Verso la mezzanotte di venerdi, ignoti ladri certi di fare un buon bottino

nella casa del signor Candotti Simeone, partito la mattina di giovedi per l'estero, tentarono un colpo.

Con una leva od altro oggetto alzarono il portone d'ingresso e lo atterrarono.

In questa impresa fecero del fracasso, per cui temendo di essere stati intesi, abbandonarono il disegno e se la diedero a gambe. La mattina successiva, appena scorto l'abbattimento, i famigliari avvertirono del fatto i carabinieri, che procedettero tosto alle indagini.

# UNACA CITTADINA Il telefono del Giornale porta il n. 1-80

Rollettine meteorologice

Bollettino meteorologico

Giorno 27 marzo era 8 Termometro 8.3

Minima aperto notte 3.7 Barometro 753

Stato atmosferico: bello Vento: N.

Pressione: crescente Ieri: vario

Temperatura massima: 164 Minima 5.

Media: 1623 Acqua caduta ml.

#### L'Assemblea della "Dante Alighieri,

Sabato a sera ebbs luogo l'annunciata assemblea del Comitato di Udine della u Dante n che si riuni, come di solito, nella sede della Camera di Commercio.

V'intervenne un discreto numero di soci, sebbene, essendo all'ordine del giorno la riforma del regolamento si sarebbe dovuto avere un intervento ancor più numeroso.

Alle 8.30, mancando ancora l'avv. L.C. Schiavi, l'assemblea venne aperta dall'avv. G. A. co. Ronchi.

Dalla rappresentanza erano inoltre presenti il segretario dott. G. Valentinis, il cassiere rag. G. Gennari, l'avv. G. Baschiera e il prof. L. Fracassetti.

Il con. Ronchi prima di passare all'ordine del giorno ricordò I soci morti dopo la chiusura dell'anno sociale (30 giugno 1904) e cicè la signora conteesa Elena Fabris Bellavitis, i signori Andrea Bischoff, cav. G. B. Degani, cav. prof. Alessandro Wolf, Enrico Mason, cav. G. B. Rizzani, cav. prof. Piero Bonini, cav. Giov. Maria Cantoni, tutti di Udine e Giacomo Concina di Spilimbergo.

A tutti manda un affettuoso saluto e l'assemblea si associa. Frattanto giunge l'avv. Schiavi che as-

Frattanto giunge l'avy. Schiavi che asnume subito la presidenza.

Unisce anche la sua alle espressioni di rammarico per i soci defunti testè ricordati, e fa una speciale commemorazione del cav. prof. Piero Bonini, che fu il primo presidente del Comitato di Udino.

Ricorda le benemeranze del prof. Bonini per la « Dante » che allora era sospettata di emsere settaria e di aver lo scopo di provocare complicazioni coll'estero.

Il prof. Bonini seppe disarmare le ingiuste diffidenze e persusse tutti che la "Dante n voleva solamente difendere e propugnare i diritti dell'italianità fuori dei confini del Regno, tenendosi aliena da mire politiche.

La Rappresentanza sociale in considerazione dei grandi meriti acquistatisi per la « Dante » dal compianto prof. Bonini lo iscrisse nell'elenco dei soci perpetui, formando la somma delle occorrenti L. 150 con il lascito di L. 50 del prof. Bonini stesso, con altre efferte di soci e completando la somma con un'elargizione dal fondo sociale.

Si passa quindi alla discussione del Conto consuntivo dal 1 luglio 1903 al 30 giugno 1904.

L'entrata fu di L. 7667.66 e l'ascita di L. 7538.35 rimanendo quindi un civanzo di cassa di L. 129.31.

Per gl'intenti sociali vennero erogate direttamente L. 1717.78; al Consiglio centrale furono versate L. 8434.85.

osservazioni,

Le offerte complessive per i fatti d'Innsbruck ammontano a L. 1488, delle quali L. 203.17 spettano all'entrata del Consuntivo approvato.

#### La riforma del Regolamento del Comitato

Il terzo eggetto posto all'ordine del giorno: « Riforma del regolamento a sollevò qualche discussione.

Essendo molto aumentato il numero dei soci (ora sono circa 700 i soci ordinari) venus riformato l'art. 6.

La rappresentanza del Comitato di Udine anzichè di Bearà costituita di 24 consiglieri.

Il Consiglio proponeva 20 consiglieri; ma per proposta del sig. L. Spezzotti accettata anche dal Consiglio, l'assemblea approvò di elevare il numero a 24.

Venne pure accettata dal Consiglio e approvata dall'assemblea la proposta del dott. Oscar Luzzatto che a il Consiglio dura in carica per due anni, rinnovandesi ogni anno per metà. La prima rinnovazione si farà per sorteggio e in seguito per anzianità. »

Altre innovazioni împortanti, che vennero tutte approvate all'unanimità, si hanno ai seguenti articoli:

"Art. 7 (aggiunta) — Il presidente, il vicepresidente, il segretario e due consiglieri eletti dal Consiglio, formano la Giunta esecutiva.

a Art. 17. — Oltre che per voto del Consiglio, l'Assemblea può assere convocata in seguito a domanda diretta alla rappresentanza da almeno 40 soci ordinari

dinari.

a Art. 21. — Per rendere più facili e continue le comunicazioni fra la rappresentanza del Comitato ed i soci residenti fuori di Udine, la Giunta esecutiva nomina fra i soci stessi nei luoghi che essa riterrà opportuni, delegati sociali, il cui ufficio sarà precipuamente quello di coadinvare la rappresentanza nella propaganda sociale e nella riscossione dei contributi, e di fornire informazioni su quanto può interessare il fine sociale.

a Art. 22, - Qualora in taluni dei Comuni della provincia risiedano almeno dieci soci del Comitato, potranno essi contituirsi in Sezione del Comitato stesso, con quelle norme che crederanno opportune a rendere più intensa e proficua la propaganda sociale. Gli obblighi dei soci costituiti in Sezione, verso il Comitato, rimarranno, senz'alcuna modificazione, quei medesimi che sono per ogni socio ordinario sanciti dallo Statuto s dal presente Regolamento. Le Sezioni avranno rapporti soltanto colla rappresentanza del Comitato, alla quale è riservato di corrispondere con gli altri Comitati a col Consiglio centrale n.

Le modificazioni vennero quindi approvate ad unanimità anche complessivamente.

#### La nuova rappresentanza Si passò quindi all'ultimo oggetto:

Si passò quindi all'ultimo oggetto: Nomina della Rappresentanza e dei Revisori dei conti per il nuovo biennio. Riuscirono eletti a consiglieri:

Schiavi cav. avv. Luigi Carlo rielezione, Baschiera avv. Giacomo id., Fracaesetti avv. prof. cay. uff. Libero id., Gennari rag. Giovanni id., Lorenzi dott. Carlo id., Marzuttini cav. uff. dott. Carlo id., Ronchi co. avv. comm. Andrea id., Valentinis cav. uff. dott. Gualtiero id., Bissattini Giovanni nuova elezione, Beltrame Vittorio id., Burghart cav. Rodolfo id., de Brandis co. cav. dott. Enrico id., del Terse nob. dott. Enrice id., de Pauli Gio. Batta id., di Caporiacco co. avv. Gino id., Luzzatto dottor Oscar id., Morpurgo on, grand'uff. Elio id., Muratti dott. Graceo id., Nimis Alessandro id., Novacco prof. dott. Giovanni id., Pecile prof. comm. Domenico id., Perusini dott. Costantino id., Pico Emilio id., Rizzani cav. Leonardo id.

A revisori dei conti : Colle rag. Dionisio nuova elezione, Conti avv. Giuseppe id.

#### Un done alla " Dante Alighieri ,,

L'egregio sig. Giuseppe Moretti con pensiero veramente gentile e patriotico ha regalato al Cometato di Udine della "Dante " una riuscitissima fotografia, con ricca cornice, del bellissimo monumento di Dante a Trento.

La fotografia porta la seguente dedica: Omaggio al benemerito Comitato di Udine della Dante Alighieri.

25 marzo, 1905. Il socio Giuseppe Moretti

La Presidenza del « Comitato di Udine » porge al donatore vivi ringraziamenti.

### NOTIZIE MILITARI

I sott'ufficialı alla Scuola di Modena — L'artiglieria a Spilimbergo — Boliettino militare

— Il Giornale Militare Ufficiale reca che per l'auno 1905-1906 saranno ammessi al corso speciale della Scuola Militare sott'ufficiali in numero di 70 nel corpo contabile, 88 per la fanteria, 15 cavalleria, 13 artiglieria, 4 genio.

— Il 20° reggimento di artiglieria da campagna dal 22 giugno all'8 luglio si recherà al poligono di Spilimbergo per la scuola di tiro.

— Il boilettino militare ieri pubblicato reca: Rumi, capitano nei Cavalleggeri « Vicenza » è messo in posizione tativa per un anno.

Nella riserva: arma del genio. Paciani del distretto di Udine da capitano promosso a maggiore.

#### Votazione deserta alla Società operala

Ieri dovevano aver luogo le elezioni parziali del Consiglio della Società operaia generale.

Però per lo scarso concorso di soci alle urne la votazione fu rimessa a domenica prossima.

#### Piccolo fallimento

Il Tribunale Civile e Penale di Udine, con Decreto in data 25 del corrente mese, su istanza della ditta Royeda e C. di Milano dichiarò il piccolo fallimento della ditta Antonini e Guatti esercente officina meccanica in Udine via Gemona N. 40. Ordinò la convocazione dei creditori della predetta ditta. Nominò a commissario giudiziale

l'avv. dott. Giorgio Mamoli di qui e rimise la pratica al Pretore del 1º Mand. di questa città.

#### Una festicoicle al « Circolo Verdi »

Ieri sera per l'onomastico del presidente del «Circolo Verdi», sig. Albini si riunirono a lieto simposio parecchi soci ed amici intimi di lui. Non mancarono i brindisi d'occasione improntati dalla più schietta famigliarità. L'orchestrina Marcotti improvvisò un grazioso concerto.

## FUNERALI SOLENNI

della contessa de Brandis-Salvagnini Questa mattina alle 8 e mezzo seguidaco

oiazi

nob.

nob

bun

Questa mattina alle 8 e mezzo seguirono i funerali della compianta contessa Caterina Salvagnini vedova de
Brandis, la sui improvvisa scomparsa
tanto doloroso stupore produsse in
quanti ebbero campo di conoscerla e
di apprezzarne le doti elette.

L'accompagnamento riusci solenne, grandios e vi partecipò quanto di più ecspicuo vanta la nostra città.

Fin delle prime ore del mattino, no. tavasi nei pressi del palazzo de Brandis in piazzetta Antonini, un silenzioso e mesto via vai di persone che davano e prendevano le ultime disposizioni per i funerali.

Poi cominciarono ad arrivare signore, amici, autorità e notabilità cittadine che ponevano la loro firma su appositi albi.

Le signore erano accolte in una sala del palazzo al piano superiore.

#### Il corteo

Alle 8 e mezzo precise, la bara colla salma venerata, salutata al suo apparire col più profondo rispetto da tutti i presenti fu deposta sul carro funebre ed il corteo si mise in moto col seguente ordine:

Insegne religiose, orfanelli dell'Ospizio Tomadini, fanciulli del Ricreatorio
festivo di S. Giorgio, altre insegne religiose, un carro carico di corone, la
croce, il clero coi cantori del Duomo
e col parroco di S. Quirino, Don Luigi
Indri, il carro funebre tirato da quattro
cavalli bardati a nero e condotti da
quattro valletti.

Il corteo procedette ordinatissimo ed il servizio, dell'Impresa Hocke-Belgrado fu come sempre, insppuntabile.

Reggevano i cordoni a sinistra la contessa Asquini-Ottelio, la marchesa Costanza di Colloredo, la signora Teresa Schiavi e la contessa Margherita Gropplero Ciconi Beltrame; a destra la marchesa Mangilli-Lampertico, la signora Perusini-Cumano e la signorina Clodig.

Seguivano piangenti i figli conte Enrico e conte Augusto, tenente di vascello, il cognato conte ing. Carlo Bullo, ed il cav. Salvagnini.

#### Le corone

Splendide le corone, in gran parte uscite dal rinomato stabilimento Rho e C. Eccone l'elenco:

Enrico ed Antonietta alia loro mamma - Ferruccio ed Augusto alla cara mamma - Isabella, Elena ed Ina alla cara nonna - Amalia e Carlo Bullo - Lina e Nando alla cara zia - Il fratello Antonio e famiglia - Giulio ed Achille Salvagnini - Andrea e Margherita Gropplero -Lucia Gropplero e fili - Vittoria e Daniele Florio a Caterina de Brandis -Teresa de Concina e famiglia - Isolina Deciani - Teresa d'Attimis - Leonardo e Vittoria de Concina - Paolina e Giustina Perusini - Maria e Giuseppe Ver. gottini alia carissima cugina - Bice ed Elisa Mucelli alla carissima cugina -Famiglia di Trento - Sorelle Clodig -I dipendenti di S. Giovanni all'amata e benefica padrona.

### Le signore

Subito dopo i figli ed il cognato dell'Estinta seguiva un lungo stuolo di
signore in gramaglie. Parecchie di esse
piangevano e tutte erano prese dalla
più viva commozione.

Fra esse notammo la marchesa Mangilli-Foramiti, la contessa Agricola, la signora Micoli Toscano, la contessa Deciani-del Mestre, la contessa Deciani Ottelio, la marchesina Mangilli la contessa dalla Porta-Chiussi, la contessa Codroipo, la signora Broili, la signora Linussa, la contessa di Caporiacco-Orgnani, la contessina Maria di Trento, la signora Braida, la contessa Berghinz-Berlinghieri, la contessa de Concina-Florio, la baronessa de Chantal-Braida, la signora Giacomelli-de Stabile, la signora Adele Luzzatto, la signora Perusini-Antonini, la marchesa de Concina, la signora Morpurgo, le signorine Isamaria a Andreina Perusini, la marchesa Urbanis-Mangilli, la contessa dalla Porta-di Colloredo, la contessa Valentinis, la contessina Valentinis, la contessa Kechler-Crotti, la baronessa Pecile-Peteani, la nob. si-gnorina Maria Caratti, la contessa Anna di Prampero, la signora Pecile-Kechler, la contessa Pirozzi, la signora del Re, la contessa Lovaria Tomadini, la contessa di Brazza, la signora Francy Fracasetti, la direttrice del Collegio Uccellis sig. Grasselli e parecchie altre

## di cui ci sfugge il nome.

Numerosissimo il seguito fianchegegiato da numerosi coloni e portatori di tercie.

Notiamo i conti Daniele e Filippo Florio, il conte Andrea Gropplero, il marchese de Concina, i colonnelli co. Pirozzi, cay. Arpa e cay. Maranesi con altri ufficiali, l'on. Morpurgo, il Sin-

daco comm. Pecile, anche par l'Asso-NNI ciazione agraria Friulana, il direttora delle Poste marchese Corsi, il direttore Salvagnini della Banca d'Italia cav. Giacomini, il zo seguialg. G. B. Volpe, gli avvocati Pietro ed nta con. Eugenio Linussa, l'avv. cav. L. C. Carlo dova de Schiavi, il sig. Gino Schiavi, il dott. comparsa nob. Enrico del Torso, il sig. Carlo nob. dusse in del Torso. oscerla e

solenne,

to di più

tigo, go.

Brandis.

e 080izue

davano

zioni per

signore,

cittadine

appositi

una sala

ara colla

10 appa.

da tutti

funebre

COL Se.

lell'Ospi-

creatorio

egne re-

rone, la

Duomo

on Luigi

quattro

idotti da

asimo ed

Belgrado

istra la

narchesa

a Teresa

ta Grop.

i la mar-

algnora

· Clodig.

onte En-

di va-

lo Bullo,

n parte

to Rho

mamma

mamma

a nonna

e Nando

itonio e

vagnioi

plero -

ia e Da-

randis 🗕

- Isolina

eonardo

a e Giu-

ppe Ver-

Bice ed

lgina -

Clodig -

ll'amata

ato del-

uolo di

di esse

e dalla

ea Man-

cola, la

sontessa

Deciani

Mangilli

issi, la

Broili,

di Ca-

Maria

contessa

essa de

e Chan-

melli-de

atto, la

archesa

rgo, le

Peru-

gilli, la

edo, la

ina Va-

otti, la

ob. si--

a Anna

Cechler,

del Re,

Francy

Collegio

ie altre

ancheg-

rtatori

po Flo-

il mar-

co. Pi-

si con

il Sin-

Il marchese Paolo di Colloredo, il nob. dott. Lupati, presidente del Tribunale, il dott. cav. Urbanis, i conti Guido e Antonio Beretta, i signori Giuseppe e Giovanni Morelli de Rossi, il conte Codroipo, il conte Ulderico Gropplero, il dott. Costantino Perusini, il dott. Giacomo Perusini, il dott. cav. Domenico Rubini, il conte Sbruglio, il dott. Capsoni, il conte Autonio di Colloredo, il prof. cav. Fracassetti, il co Lovaria, il dott. cav. Francesco Stringari, il nob. dott. Pilosio, il dott. Doretti per il teatro Sociale, i conti Daniela e Fabio Asquini, il conte Leonardo de Concina, il conte Peppino Brazzà, l'ing. Marcotti, il sig. Pietro Sandri Presidente dell'istituto Micesio col segreterio dott. U. Borghese a moltissimi altri. Il conte avv. Gustavo Colombatti si fece rappresentare perchè indisposto.

Le esequie Giunto il icorteo in via Gemona la saima fu portata nella Chiesa di San Quirino e deposta su grandioso cata-

Fu quindi celebrato un solenne ufil-

cio funebre. Poi per Porta Gemona il carro funebre, seguito sempre da moltissima persone e da parecchie carrozze signorili, procedette per la strada di circonvallazione alla volta di S. Giovanni di Manzano ove la salma verrà deposta nella tomba di famiglia.

BENEFICENZE

Il signor co. Enrico de Brandis e fratelli per onorare la memoria della compianta Loro madre signora Caterina Salvagnini ved. de Brandis, hanno rimeesa al Comitato Protettore dell'infanzia la generosa offerta di L. 300.

La Presidenza dell'istituzione beneficata, con animo grato, vivamente ringrazia. - La famiglia co. de Brandis, in morte della co. Catterina, ha offerto L. 200 all'Istituto Micesio.

La Presidenza vivamente ringrazia. - In morte della contessa Catterina Salvagnini de Brandis, in sostituzione di corona il marchese e la marchesa di Colloredo di S. Sofia, offrirono al Patronato Operaio femminile udinese L. 25. Il Comitato direttivo vivamente ringrazia.

Ci giunge oggi notizia della morte, avvenuta in Verona, della signora Maddalena Amistani ved. Furlotti, madre all'egregio e stimato industriale signor Andrea Furlotti, proprietario del negozio di ferramenta Volpe. Al signor Andrea Furiotti, che ha qui care amicizie, le nostre più sentite condoglianze.

### L'autopsia del giovane morto di tetano

L'altro giorno abbiamo pubblicato la notizia della morte avvenuta all'ospitale civile per tetano, del ventenne Eugenio Contes di Costalunga di Faedis. Siccome parrebbe che causa della ferita che provocò il tetano, sarebbe stato lo scoppio di un mortaretto eseguito da uno sconosciuto, l'autorità giudiziaria ordinò sabato l'esumazione del cadavere a nel pomeriggio segui l'autopsia di cui i periti non hanno ancora espresso il giudizio.

Nuovo cavaliere. Con recente decreto reale il sig. Giuseppe del Gobbo, ragioniere capo alla Prefettura di Udine, venne nominato cavaliere della Corona d'Italia. Vive congratulazioni.

Libertà condizionale. Il negoziante sig. Carlo Nigg, condannato dal nostro Tribunale per violazione di domicilio ottenne con recente decreto reale la libertà condizionale.

Un nomo altamente beneme rito può ben direi — per bocca stessa di molti nostri concittadini guariti dalle loro sofferenze - il D.r Hepp dell'Istituto Superiore di Parigi, lo scopritore dell'efficacia straordinaria del succo gastrico dei suini viventi, nelle malattie dello stomaco umano. — Da poco introdotto in Italia, questo rimedio sotto il nome di Dyspeptina Hepp ha già ottenuto il più largo e sicuro successo nelle Cliniche, negli Ospedali, in ogni famiglia ove si trova taluno sofferente di disturbi digestivi. - E' la guarigione assicurata,

La Dyspeptina Hepp si vende in flaconi al Deposito per il Veneto Farmacia Pianeri a Mauro, Padova, Via 8 Febbraio. Rappresentanza esclusiva per l'Italia presso il Corriere Sanitario, Via Kramer, - Milano.

## Stabilimento Bacologico DOTT. VITTORE COSTANTINI

(in Vittorio Veneto)

Sola confezione dei primi incroci cellulari. Il dottor Ferruccio co. de Brandis gentilmente si presta a rice vere in Udine le commissioni.

Investito da un ciclista. Sabito sera verso le 7 s mezzo un ciclista sprovvisto del prescritto fanale, investi nua persona adietta alla birreria Lorentz che riportò una leggera ferita al braccio.

Ci si riferisco che fra i due segui un alterco nel quale si intromise il noto rivenditore del Crociato che si prese dal ciclista uno o più scapaccioni che lo atterrarono.

Il malcapitato unirà la sua alla querela dell'investito.

X.'esame psichiatrico dell'uxoricida di Chiarisacco. L'uxoricida di Chiarisacco, Pavon, di cui comincerà il processo, davanti alla Corte d'Assise fu sottoposto ad una visita del prof. Giuseppe Antonini, direttore del manicomio provinciale.

Il Pavon, prima si lasciò esaminare ma poi si mise a piangere e diede in vicienti accesi nervosi.

Il perito aucora non si pronnació definitivamente sulle condizioni mentali del Pavon, essendogli necessarie ulteriori visite.

Una parte della città all'oscuro. Ieri sera per un inconveniente all'officina la parte della città illuminata a gas e le case private rimasero per circa un quarto d'ora all'oscuro.

La caduta di due cavalli. In via Gemona, sempre per causa del selciato, l'altro ieri caddero di quarto dus cavalli attaccati a una carrozza signorile, su cui trovavansi parecchie persone; nessuna si fece male.

In certi punti della città il selciato può dirsi veramente un ammazzacavalli.

Smarrimento. Sabato alle ore 11 venne smarrito un mazzo di 5 chiavi sul percorso dal caffè Corrazza alla farmacia Bosero.

Buona mancia a chi lo porterà al nostro Ufficio.

Alla musica. Molta gente assisteva ieri nel pomeriggio al concerto dato dalla brava banda del 79º fanteria in piazza V. E.

La premiata distilleria Vaccari di Livorno, tanto conosciuta per le sue rinomate specialità « Amaro Salus » « Liquore Galliano » ecc. approffittò della bella occasione per fare della buona résisme, e un bel moretto, in elegante costume diatribuiva ventaglietti ed altre graziose reclame della ditta. Questa distilleria che ottenne teste il Grand-Prix all'Esposizione di S. Louis, è rappresentata a Udine dal sig. Ezio Conti al quaie auguriamo bnoni affari.

State Civile

Bullettino settimanale dal 19 al 25 marzo NASCITE Nati vivi maschi 7 femmine 5 morti -

➤ esposti > — Totale N. 14 PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Romeo Damiani operaio di Cotonificio con Teresa Rizzi oper. di cotonificio -Natale De Piero barbiere con Maria Chicco operaia di cotonificio - Antonio Del Ponte seggiolaio con Arliquie Bertossi tessitrice - Pietro Freschi fabbro con Ida Almacolle tessitrice - Giuseppe Bertossi agricoltore con Maria Seretti contadina - Giacomo Simoni cocchiere con Aurelia Varischio casalinga - Osualdo Ariano neciere con Roberta Ranzi casalinga — Giocondiano Trimpelli pensionato con Anna Taddeini sarta — Domenico Missio agente daziario con Caterina Saccavini tessitrice.

MATRIMONI

Luigi Cosatto muratore con Caterina Colastia contadina - Francesco Drinssi agricoltore con Santa Rizzi casalinga. MORTI A DOMICILIO

Federico Ongaro fu Giuseppe d'anni 25 falegname - Irma Zilli di Vittorio di anni 1 e mesi 10 - Margherita Mantovani di Luigi d'anni 1 e mesi 3 - Elisabetta Facchina Occhialini fu Francesco d'anni 88 casalinga — Rina Corsi, di Ettore d'anni 2 a mesi 6 - Ermenegildo Polano fu Luigi d'anni 29 agente di commercio - Teresa Da Rui fu Domenico d'anni 40 ancella di carità - Gio, Batta Faioni fu Giovanni d'anni 59 agente privato - Egel Fornasier di Romeo d'anni 2 e mesi 6 — Giuseppe Mauro fu Antonio d'anni 40 caffettiere - Francesco Scrosoppi fu Paclo d'anni 21 cappellaio - Ines Chiarandini di Paolo di mesi 11 - Carlo Gottardo di Sante d'anni 1 e mesi 8 — co. Caterina Salvagnini-Brandis fu Pietro d'anni 62 agiata.

MORTI NELL'OSPITALE CIVILE Rachele Sello di Egidio d'anni 1 -Caterina Tosolini di Giorgio di mesi 6 e giorni 16 - Umberto Gervasi di Dante di mesi 10 - Ulderico Tirelli di Vittorio d'anni 11 scolaro - Eugenio Cattes di Giuseppe d'anni 20 agricoltore - Er. manno Angeli di Giacumo d'anni 1 e mesi 7 - Giovanni Modotto di Luigi di anni 5 5 mesi 9 - Italia Cattarossi di Francesco d'anni 17 casalinga - Maria Frattnig-Cumaro fu Giorgio d'anni 88 casalinga.

MORTI NEL MANICOMIO PROVINCIALE Anna Fantoni-Comino fu Girolamo di anni 60 casalinga --- Paolo Jacuzzi fu Giovanni d'anni 74 agricoltore.

Totale N. 25 dei quali 3 non appartenenti al Comune di Udine.

## \*RTF F TFATRI

### L' « Ernani » al Minerva

Ernani trionfa. Alle rappresentazioni di sabato e domenica il pubblico, fra cui erano molti forestieri, stipava alla lettera il teatro.

L'esecuzione, migliorata nelle masse, ha acquistato un andatura più agile e più equilibrata. Ma il successo è dovuto principalmente agli artisti: alla signorina Rolla, deliziosa cantante ed attrice, al baritono Barettin afoggiante la sua balla voce, al tenore Gecchi e al basso Niccolini. Con tale complesso l'esito brillante non poteva mancare.

Di Ernani si daranno ancora due rappresentazioni.

#### CRONACA GIUDIZIARIA

## Corte d'Assise

Udienza pom. del 25 marzo

# L'emozionante processo

per l'axpricidio di Medeazza Continuano i testi

Sabato è continuato, a porte chiuse, Il processo per uxoricidio contro il brigadiere di finanza Francesco Amoroso. Venne anzitutto richiamata la teste Elisa Torresini, domestica in casa Amo-

Il presidente le contestò ne con taluna amica si fosse confidata circa i suoi rapporti intimi colla sua padrona. Naturalmente la teste insistè nella

negativa.

Venue allora posta a confronto colla ragazza Giuseppina Caporale. Per le naturali esitanze però di entrambe le ragazza il confronto non fu decisivo.

Si apprende però che padrona e serva amavano intrattenersi fra loro in piacevoli danze.

Camillo Gonzales maresciallo a Medeuzze all'epoca del fatto ed ora a Firenze, fa la storia della vita dei coniugi Amoreso dalla loro venuta a Medeuzza e accenna alle voci che correvano sulla condotta della Gemma Simoni.

Il marito cercava di tener nascosto quanto avveniva in casa, ma si capiva che soffriva.

Racconta poi il teste il particolare di un fido cagnelino la cui morte tanto addolorò la Simoni che diedo a sospettare di commettere qualche stranezza.

In paese aveva stretto intima relazione di amicizia volla maestra Clelia Villis, ma questa allarmata dal contegno della Simoni a di lei riguardo, cessò di frequentare la sua compagnia.

Racconta poi con molti dettagli le voci che correvano in paese sulle intimità fra servu e padrona,

Casuccia Francesco maresciallo del carabinieri in pensione ed ora proprietario di una osteria a Medeuzze, depone circa i sacrifici che l' Amoroso faceva per accontentare la moglie ed aggiunge che sempre pagava i debiti da lei fatti per bibite. Narra poi l'episodio riferitogli da un felegname e che confermerebbe le intimità fra serva e padrons.

I tenenti di finanza Niccolini e Di Giola raccontano qualcha episodio per provare come l'Amoroso fosse una vit-

tima della moglie.

Pivotto guardia scelta di stanza a Medeuzza, depone che la sera del delitto essendosi recato a salutare il brigadiere, dovendo recarsi il licenza, trovò l' Amoroso seduto sulla porta di casa piangendo e sbocconcellando un pezzo di pane.

Intanto la Simoni, nel piano superiore rideva colla serva e le diceva: «Non mi sarai rapita!»

Quando udi i colpi di rivoltella incontrò l'Amoroso che gli disse:

Non so che sia avvenuto, andate a chiamare un medico.

La guardia Benaschi conferma la seconda parte della precedente deposizione. La guardia Quagli Luigi, depone che giorni prima del delitto, vide l'Amoroso fuggire di casa in mutande, mentre la

moglie lo percuoteva. Il vice brigadiere Romano narra dei particolari sui rapporti fra la Simoni e la domestica.

Bettocci Ettore di Cormajeur depone che szlvò la madre del Simoni che stava per gettarsi nel flume.

Guidorini Margherita padrona di casa dei coningi Amoroso a Fano depone che la madre non voleva lasciar soli i coningi per timore di qualche tragedia.

Conclude dicendo che la Gemma amava il marito solo il giorno in cui portava a casa lo stipendio.

Di Santo Stefano, inserviente della Dogana di Fano depone che l'Amoroso doveva fare tutto da sè e che la moglie non gli permetteva di rincasare prima dell'ora fissate.

Il ragazzo Felcaro Alessandro ricorda che il giorno della sagra di Chiopris, vide la Simoni che vi si dirigeva colla

Vide poi il marito che cercava di indurre la moglie a rincasare.

La Simoni invece gli diede uno schiaffo e la gettà nel fosso.

Dopo di ciò prosegui per Chiopris colla serva.

Oggi non si tiene udienza.

Domani si avranno le arringhe e il verdetto.

| 2                          | Venezia | 44 | 24 | 72 | 89 | 45 |
|----------------------------|---------|----|----|----|----|----|
| 101                        | Bari    | 82 | 6  | 78 | 4  | 58 |
| - 0                        | Firenze | 62 | 30 | 87 | 56 | 73 |
|                            | Milano  | 45 | 56 | 46 | 6  | 68 |
| 经第                         | Napoli  | 7  | 16 | 73 | 61 | 24 |
|                            | Palermo | 79 | 21 | 22 | 13 | -  |
| -d                         | Roma    | 50 | 60 | 81 | 18 | 7  |
| ESTRAZIONE DEL<br>25 marzo | Torino  | 24 | 13 | 85 | 74 | 70 |
|                            |         |    | _  | -  | -  | -  |

Dott. I. Furlani, Direttore Princisch Luigi, gerente responsabile

Ieri mattina alle tre è spirato dopo lunga malattia, munito dai conforti religiosi

### GIO. BATTA CITTA

d'anni 68

La moglie, i fratelli, i nipoti e i congiunti ne danno il triste annunzio. Udine, 27 marzo 1905.

I funerali seguiranno oggi alle ore tre pom. partendo dalla casa in via Incopo Marinoni n. 17. SATISFACTOR OF THE PARTY OF THE

Al fratello Leonardo e alla sua famiglia inviamo le nostre più vive condoglianze.

Nelle prime ore d'oggi, quasi improvvisamente, rendeva la bell'anima

#### Giovanni de Carli d'anni 47.

La moglie, i figil, la madre, i fratelli e i parenti tutti, immersi nel più profondo dolore, porgono il lutuosissimo annuncio.

Gemona, 26 marzo 1905.

I funerali seguiranno martedi 28 corr. alle ore 9.

La presente serve di partecipazione diratta.

# Noleggio cavalli e stallo

I sottoscritti portano a pubblica conoscenza di aver assunto l'esercizio dello stallo ex Cecchini in via Cavallotti (Gorghi) con noleggio cavalli, servizio landeaug per nozze ecc.

Fiduciosi di vedersi onorati di numerosa clientela assicurano una perfetta u decorosa puntualità nel servizio. F.lli Perante

**PORMO** 

avviato d'affittare in via Villalta N. 72. Rivolgersi allo stallo dei F.lli Pesante in via Cavalotti.

Casa di cura chirurgica Dott. Metulio Cominotti Via Cavour N. 5

TOLMEZZO Malattie chirurgiche e delle donne

Consultazioni intti i priorni occettuati il martedi e venerdi

Venezia S. Marco, Calle Ridotto, 1389 Malattie d' Orecchio, Naso e Gola Dott. Putelli, Specialista

Consultatore 11 — 12 e 15 — 17 In PORDENONE: il primo sabato di ogni mese, Albergo « 4 Corone » ore antimeridiane.



La Bellezza

e la Salute

#### FERRO-CHINA BISLERI

L'uso ei questo liquore è ormai diventato una neces- VOLETE LA SALUTETT sità pei nervosi, gli anemici, i deboli di stomaco.

Il chiariss. Dott, GIUSEPPE CA-RUSO Prof. alls Università di Palermo, scrive

averne ottenuto « pronte guarigioni nel measi di clorosi, cligoemia e segnatamente nella cachessia palustre m.

ACQUA DI NOCERA UMBRA (Sorgente Angelica) Raccomandata da centinala di attestati medici come la migliore fra lo acque da tavola. F. BISLERI e C. - MILANO

GABINETTO DENTISTICO

D. LUIGI SPHLLANZON Madico Chirurgo Cura della bocca e dei deuti Denti e dentiere artificiali Piazza del Duamo, 3

# VINCENZO MATTONI

PITTORE - I)ECORATORE - VERNICIATORE Laboratorio in Via Pracchiuso N. 2 - UDINE

Decorazioni di stanze semplici e complicate come da bozzetti che verranno presentati a richiesta dei signori committenti. Applicazioni carte da tappezzerie e liste uso oro per cornici. - Verniciature comuni a finemente levigate, finti legni d'ogni genere. - Dipintura e ind.ora tura d'insegne su lamiera, vetro, legno, tela, ecc. di qualunque forma e dimensio un con le rinomate Vernici delle primarie fabbriche Inglesi che diedero già ottima prova. - Stemmi, trofei, emblemi, iscrizioni in oro e solori su bandiere di seta, le na, ecc. - Scritte, fregi e decorazioni semplici e dorate su cristalli. - Applicazione delle rinoruate Pitture Zonca già favorevolmente note per le loro ottime qualità di perfezione e di durata.

Assume pei qua lunque importante lavoro dove richiedesi prontezza e sollecitudine ten endo sempre un sufficiente numero di abilissimi operai ed artisti ed assicurando inceltre la più perfetta regola d'arte e la maggiore diligente accuratezza nell'esecuzi one di tutti i lavori.

Preventivi a richiesta - Prezzi modicissimi

PER LA BELLEZZA

Specialità di

A. MIGONE & C'. - Milano

CHININA-MIGONE è la migliore delle acque igieniche per lavare la testa, togliere la forfora, arrestare immediatamente la cadata e lo scolorimento dei capelli e della barba ed age- lambini e melle signore. — Costa L. 4 la fiala; volare le sviluppe. Si vende in fiale da I. 1.50, Piè cent. 80 per la spedizione. 2 bottiglie per 2, 3.50, 5, c 3.50. Più cent. 80 per pacce postale. 1. 3 c 3 bottiglie per I. 11 franche di porto

TINTURA ITALIANA-MIGGINE istan per L. & franche di porto.

ANTICANIZIE-MIGONE, Di sonve profranche di porto.

plioria per Farmacisti, Droghieri, Chateagheri, Jealumi ri, Parrachieri, Bazar.

e CONSERVAZIONE

Premiati colle plu alte oporificenze accordate alla profumeria.

ELICOSA-MIGONE. Acqua innocua, che

ETTINE DISTRIBUTORE com sertamente i capelli o la barba con facilità e spe- pri bene, sui capelli e la barba, qualunque acqua ditezza. — Losta L. 1.50 la fiala: Più cent. 25 odorifera, o tintura, senza macchiare ne la bianper la spedizione. 3 fiale per L. 4,59 e 6 fiale cheria, ne la pelle, con grande economia del liqu'do impiegato, Coste L. & con accessori. Aggiungene cent. 25 per la spedizione a mezzo posta.

fumo, serve per ridonare, in poco tempo alla barba ed ai capelli bianchi ed indeboliti, il co- lore, la bellezza u la vitalità della prima giovinezza, l'er tingere subitamente i capelli e la harba di TINTURA MILANESE-MIGONE persenza macchiare ne la bianch ria, ne la pelle. — un bel biond , castano o nero. E' di certo e Costa L. & la bottiglia, per la spedizione cent. St. | promto effetto, -- Costa L. & la scatola, per la 2 bottiglie per L. B e 3 bettiglie per L. Si spedizione agginngere cent. St. 2 scatole per L. B le 3 geatole per L. 11 franche di porto.

I suddetti articoli di vendono presso i Regozianti di Profumerio. Denesito Ginerale da Migure A C. -Via Torino, 12 - Milano. " Fabbrica di Profumerio, Separa, e Acticali per la Tolotta e si Chinea-

Per le ripetute inserzioni pagamento, l' Amministraziene del Giornale di Udine accorda facilitazioni molto vantaggiose.

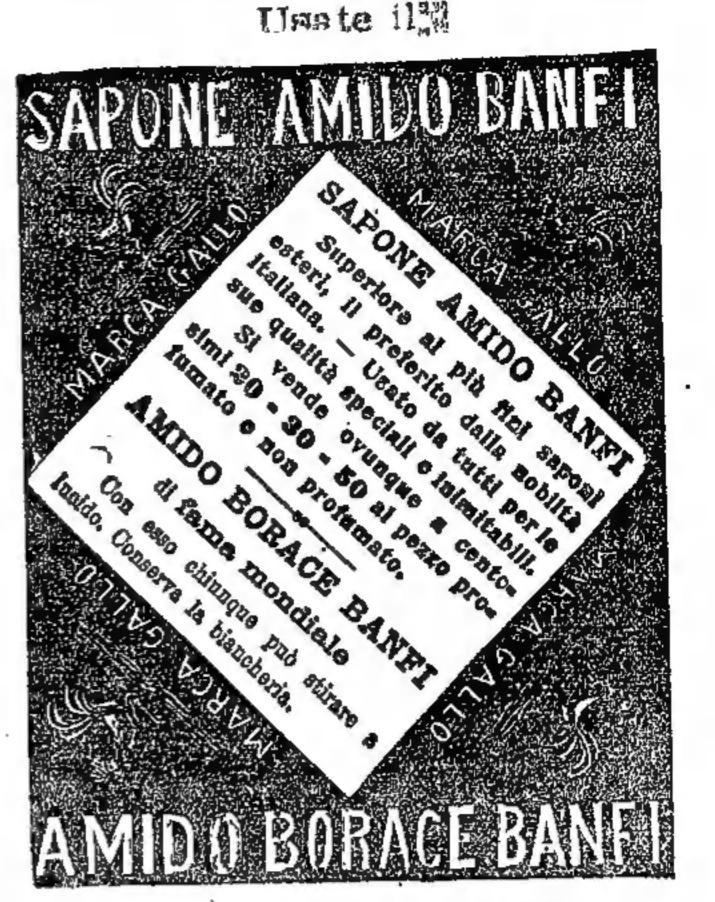

Esigere la marca Gallo

Il SAPONE BANFI (all'Amido) non è a confondersi coi diversi saponi all'Amido in commercio. Verso cartoline-vaglia di Lire 2 la Ditta A, BANFI Milano, spedisce S pezzi grandi franco in tutta Italia.

ad acqua calda o a vapore, coi sistemi i più sicuri e perfezionati

Caldaie. Americane insuperabili per potenzialità, rendimente e durata, con consumo minimo. — Radiatori e materiali garantiti di primissima qualità. — Immediata esecuzione con personale tecnico esperto. — Caranzia assoluta di funzionamento perfetto.

VISITARE IMPIANTI CAMPIONE - LISTINI E PREVENTIVI A RICHIESTA

Wia Dante, 26 ANDREA BARBIERI

IMPIANTI di : acetilene, apparecchi sanitari, campanelli elettrici, idraulica, pompe, arieti, ecc. — Deposito generale del Carbure di Terni

## ORARIO FERROVIARIO

|                     |              |                        | 1 LA        | 1 |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------|---|
| PARTENZ<br>da Udino |              | PARTENZE<br>da Vonazia |             |   |
| O. 4,20             |              | D. 4.45                |             |   |
| A. 3.20             |              | 0. 5.16                |             |   |
| D. 11.25            |              | 0, 10,45               |             | ţ |
| O. 18,15            |              | D. 14.10               |             |   |
| M. 17.80            |              | 0. 18.37               |             |   |
| D. 20,25            |              | M. 28.80               |             |   |
| da Udine            | Star. (      | lareis z               | Pontobba    |   |
| 0. 6.17             | arr. 7.48    | part. 7.47             | 9.10        |   |
| D. 7,58             | n 8.51       | н 8.52                 | 9.55        |   |
| 0. 10.85            | n 12,9       | n 12.14                | 18.39       |   |
| D. 17.15            | n 18.7       | n 18.8                 | 19.13       |   |
| 0. 17.35            | n 19.15      |                        |             |   |
| da Ponte            | bba Stan     | Carnia                 | a Udine     |   |
| O. 4.50             | arr. 6.      | part, 6,8              | 7.88        |   |
| D. 9.28             | n 10.9       | n 10.10                | 11          | ı |
| 0. 14.59            | n 15.40      | n 15.44                | 17.9        |   |
| O. 16.55            | n 17,59      | n 18.7                 | 19.40       |   |
| D. 18.40            | n 19.28      | n 19,24                | 26.7        |   |
| de S. Gior          | g. a Trieste | da Triente             | s S. Glorg. |   |
| D. 9.01             | 10.40        | D. 6.12                | 7,54        |   |
| D. 16.46            | 19.46        | M. 12.80               |             |   |
| D. 20.50            | 22.86        | D. 17.80               |             | Ì |

ressi particolari.

e cartolina - vaglia,

| Ga  | ijatra. | Pert.  | Yonesia : | Panatia .              | Port. Cararaz    |   |
|-----|---------|--------|-----------|------------------------|------------------|---|
|     |         |        | i         | M. 20,53               | 21,29            |   |
| H,  | 19,25   | 2      | 20.84     | M. 17,                 | 18.36            |   |
| Н,  | 17.56   | 1      | 8.57      | M. 14.50               | <b>15.</b> 50    |   |
| M,  | 18.16   | 1      | 4.15      | M. 9.10                | 9.58             |   |
|     | 7.10    |        | 7.59      | M. 8.10                | 8.58             |   |
| de  | Udine   | a 8. ( | dergio    | la 8. Giorgi           |                  |   |
| M,  | 21,45   | 2      | 32,12     | M. 17.15               | 17.46            |   |
| _   | 16.5    | _      | 6.87      | M, 12.85               | 19.6             |   |
|     | 11.40   |        | 2.7       | M. 9.45                |                  |   |
|     | 9.5     |        | 9.82      | M. 6.36                | 2.2              |   |
| d a | Udine   |        |           | in Cividale            | - 100            |   |
| D,  | 17.25   | 2      | 20,80     | 0. 16.40               | 20,              |   |
| M.  | 15,42   | 1      | 9.46      | Н. 9,                  | 12.50            |   |
| 0.  | 8,      | 1      | 1.88      | D. 8,25                | 11.6             |   |
| 0.  | 5.25    |        | 8.45      | M. 21.25               | 7.82             |   |
| ďa  | gize    | n      | Tricate,  | da Trieste             | e a Udine        |   |
| PA  | RTENZ   | E /    | RRIVI     | PARTENZE               |                  | 1 |
|     |         | now I  | TAXABLE ! | IN A WASHINGTON OF THE | 4 TANKS PROPERTY |   |

|          |       | 1         |                                  |       |         |  |
|----------|-------|-----------|----------------------------------|-------|---------|--|
| Gasarra  | Part. | Yenesia : | Yegetis :                        | Port. | Catatas |  |
| 0,       | 6     | 8.11      | 0. 5.50                          | 7.58  | 9,2     |  |
| D        | 8,59  | 10.—      | D. 7                             | 8.12  |         |  |
| A. 9,25  | 10,55 | 12,17     | 0. 10.52                         | 12.55 | 18.55   |  |
| 0. 14.31 | 15,18 | 18.20     | 0. 16.40                         | 18.55 | 20,55   |  |
| 0. 18.87 | 19,20 |           | O. 10.52<br>O. 16.40<br>D. 18.50 | 19.41 | -       |  |
|          |       |           |                                  |       |         |  |

CIALITA DELLA DISTILLERIA

ROVACEARIBLEVORNO

VEGENTE

Sonnambula ANNA d'AMICO, dà consulti per qualunque domanda di inte-

Mel riscentro riceveranne tutti gli schiarimenti opportuni e consigli neces-

Dirigeral al prof. PIETRO d'AMICO, via Roma, N. 2, p. 2º, BOLDGNA.

I signori che desiderano consultarla per corrispondenza, debbono dichia-rare ciò che desiderano sapero, ed invieranno L. 5, in lettera raccomandata

mari au tutte quanto sarà possibile sonoscore e sapersi per favorevole risultato.

|                         | 1-6-6 |                        |                    |
|-------------------------|-------|------------------------|--------------------|
| PARTENZE<br>Portogr. S. |       | PARTENZE<br>S. Giorgio | ARRIVI<br>Portogr. |
| D. 8.17                 | 8.54  | M. 7                   | 8.9                |
|                         | 10    | D. 8,17                | 8.57               |
| M. 14.86                | 15.85 | M. 13.15               | 14.24              |
| D. 19.19                | 20.1  | 0. 15.45               | 16,41              |
| M, 19.29                | 20.46 | D. 19.41               | 20,84              |
|                         |       |                        |                    |
|                         |       |                        |                    |

da Casaroa a Spilimb, da Spilimb, a Casarsa 0. 9.15 0. 8.15 10,---M. 14,85 M. 18.15 14,---15,25 0, 18,40 19,25 0, 17,80

Orario della Tramvia a Vapore

14,50 15,05 16,85 15,10 15,80 17.80 18.45 ---17.85 17.50 19.20

| Udino - S.                                   | . Daniele      |
|----------------------------------------------|----------------|
| PARTENZE ARRIVI I<br>da Udine a S. Daniele d | PARTENZE ARRIV |
| R. A. S. T.                                  | 6. T. R. A.    |
| 8.15 8.80 10.—                               | 7.20 8.35 9,   |
| 11.20 11.40 18                               | 11,10 12,25    |





Usatelo per tutte le Calzature d'ogni co-Si trova dai migliori Negozi a dalla prem. Compagnia SENERAL (C. Remana, 40) in vasi e scatele a Lire 0.20, 0.40, 0.60, 1.20, 2

COLORANTE no-

ro diretto LEDER per tingere pelti L. 1,50 al Kg. LUCIDO SENEGAL (si usa senza spazzola) CREMA EUREKA (il miglior prodotto per

Calzature). FULGOR CREMA Moderna a cent. 60 la dozzina.

CERA PER PAVIMENTI (marca svizzora) L. 1.25 Cg.

SURBOGATO COMMA LACCA L. 3.50 II Cg. SPIRITO DENATURATO 900 L. 0.75 il Cg. ACQUA RAGIA da L. 0.70, 0.80, 0.85, 1.10, 1.20 il Cg.

E' sicuro di impiegare bene i proprii de nari, chi pubblica avvisi di rèclime sul Giornale d'Udine, il più venchio e accreditato discio del Friuli.

PROGRESSIVA. Questo nuovo preparato, per la sua speciale composizione, è innocuo senza Nitrato d'Argento ed è insuperabile per la facoltà che ha di ridonare ai Capelli bianchi a grigi il loro primitivo colore dando loro lucidezza e forza veramente giovanile. Non macchia ne la pelle ne la biancheria. Dietro Cartolina-Vaglia di L. 2.50 la bottiglia grande direttamente alla nostra Ditta spedizione franca ovunque.

ISTANTANEA per tingere i Capelli e la Barba di perfetto colore castagno e nero naturale, senza nitrato d'argento - L. 3 la tottiglia franca di porto ovunque.

CALMANTE PEI DENTI unico per far ceasare il dolore di essi e la fiussione delle gengive L. 1.25 la boccetta.

UNGUENTO ANTIRMORROIDALE Composto prezioso per la cura sicura della Emorroidi L. 2 il vasetto. SPECIFICO PEI GELONI atto a combattere e guarire i geloni in qualunque

stadio L. 1 la boccetta. POLVERE DENTIFRICIA EXCELSIOR pullsce e ridona biznchissimi i denti L. 1 la scatela grandie. Dietro cart. Vaglia spediamo franca. Si vendono diret tamente dalla Ditta armaceutica RODOLFO del fu SCIPIONE TARUFFI di Firenze via Remana N. 27. — Istruzioni sui recipienti medesimi. — In Udine

presso la farmacia Filipuzzi Girolami via del Monte.

# La Grande Scoperta del Secolo

Premiata con Medaglia d'oro all' Esposizione Internazionale Roma 1900 (Massima onorificanza)

Il metodo del prof. Brown Sequard di Parigi, realizzato completamente senza iniezioni, ringiovanisce e prolunga la vita, da forza e salute. — Unico rimedio per prevenire e curare l'apoplessia.

Stabilimento chimico: Dott. MALESCI - Firenze Gratis consulti e opuscoli

Successo Mondiale - Effetti meravigliosi Vendesi ia tutte le farmacie

Lozzeic sempre gli avvisi della

terza e quarta pagina del nostro

giornale.

#### TONICO - DIGESTIVO Specialità della Ditta GIUSEPPE ALBERTI di Benevento

Guardarsi dalle innumerevoli falsificazioni. Richiedere sull'etichetta la Marca Depositata, a sulla capsula la Marca di garanzia del Controllo Chimico Permanente Italiano.

Udine, 1905 - Tipografia G. B. Doretti

Udine tutto il Per 8 giunger postali mestre Numer

delle

Ci scri Il des sassero 1 le proge gonfine dente de Minister di un della st segue e appress Neue B stare in della pr dell'Ita prime ( essendo lanciar

mento

imbrog

liena.

farebbe

∢ Or

mazion vi aut è ben segui tazioni staron triona da mi lontar noi er contro nostri mente strarc conto ventu noi a perch

potrà stria REGOR l'Itali assolu Freie non i verno mam

ironi talia, nister gonfl la st può i di Vi siano ben -

La

dalla stito dalla l' Ita tiera pezze le qu

deva Min in h dera chè vedi Dopo quas

strai bita acce ha d

part leato di f

Vera gior